



Vergine, il labro intuoni la preghiera Che mi gioconda il cor: Di giole abbelli la tua vita intera Il ben locato amor.

Di due alme gentili l'armonia Che vidersi ed amàr, Che s'infiorano amiche l'aspra via Che denno viaggiar,

E che l'una nell'altra si trasfonde Ne' gandi e ne' dolor, Nelle virtù di nuovi amor feconde La temperò il Signor.

Angelicata creitura în IDA, AGNOLO, Iddio ti diè: Amorosa, godente anima e fida E' la facea per te.

Puro nell'alma, ne' tuoi voti casti T' apristi in un sospir: Sospirosa t' amò Ina, l' amasti; S' unificò il desir. Una forza amorosa ti affatica,
AGNOLO, tutti i di —

Il ben locato amor Dio benedica,
Consacri questo di.

Ella mite t' irradii della luce D'intemerata fè, Del candor che dall'anima traluce E che serbò per te.

E tu d'affetto reverente e pio Conforta sua virtii, E quella fiamma che t'accese Iddio 8'appuri ognora più.

E, beate esistenze!, primavera Per voi si eternerà Finchè l'amor che non conosce sera In clel v'indïerà.

Intanto u' al rezzo del Montel tranquilla Di fresche acque e di fior Consolata s'aderge la tua Villa, Vieni col nuovo amor.

E di rose una chiostra e di gesmini, O Sposi, v'accorrà — Il paesello ai novi pellegrini Tutto festeggerà.





0/12



5834531

To the Galleton





0/12



5834531

To the Gradeste



